Spedizione in abbonamento postale

#### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 29 agosto 1956

SI PUBBLICA TETTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEF. 550-139 551-236 551-551 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-039 841-737 850-144

LEGGE 20 luglio 1956, n. 966.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 luglio 1956, n. 966.

Ratifica ed esecuzione dei Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come, legge dello Stato.

Data a Roma, addi 20 luglio 1956

#### GRONCHI

SEGNI — MARTINO —
TAMBRONI — MEDICI —
ANDREOTTI — MORO —
COLOMBO — CORTESE

Visto, il Guardasigilli: Moro

# Acte final de la Conférence des Nations Unies sur l'opium

La Conférence des Nations Unies sur l'opium a ete convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 436 A (XIV) du Conseil économique et social des Nations Unies, en date du 27 mai 1952.

En vertu de cette résolution, ont été invités les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les Etats non membres qui sont parties aux intruments internationaux relatifs aux stupéfiants. La République de Corée, l'Espagne, la Libye et le Népal ont également été invités à participer à la Conférence, conformément aux termes de la résolution 478 (XV) du Conseil. Ont été également invités, avec les droits et privilèges dont ils jouissent aux séauces du Conseil, les représentants des institutions spécialisées et du Comité central permanent et de l'Organe de contrôle.

La Conférence s'est tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies à New-York du 11 mai au Hossick); 18 juin 1953.

Les Gouvernements des Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants:

République fédérale d'Allemagne

Belgique

Birmanie

Cambodge

Canada

Chili

Chine

Dauemark

Egypte

Equateur

Espagne

Etats-Unis d'Amérique

France

Grèce

Inde

Iran

Irak

Israël Italie

Japon

Liban

Liechtenstein

Mexique

Monaco

Pakistan

Pays-Bas

Philippines

République de Corée République Dominicaine

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord

Suisse

Turquie

Vietnam Yougoslavie.

Les Gouvernements des Etats suivants étalent représentés à la Conférence par des observateurs:

Argentine.

Bolivie

Costa-Rica

Haïti

Indonésie

Suède

Thaïlande

Ont pris part aux travaux de la Conférence les représentants des organisations ci-après:

Comité central permanent : M. Herbert L. May, Président du Comité central permanent;

Organe de contrôle: le colonel C. H. L. Sharman, Vice-Président de l'Organe de contrôle;

Organisation mondiale de la santé: Mme le docteur M. S. Ingalls, fonctionnaire de liaison; Mme S. Meagher, fonctionnaire de liaison.

Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du réglement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs et les représentants des organisations sus-mentionnées ont pris part aux travaux de la Conférence sans droit de vote.

La Conférence a élu comme Président M. Auguste Lindt. Suisse, et comme Vice-Présidents:

- M. H. Danner, République fédérale d'Allemagne;
- M. D. M. Johnson, Canada (suppléant, M. K. C. Hossick):
  - M. R. Ortega Masson, Chili;

M. E. S. Krishnamoorthy, Inde;

M. A. G. Ardalan, Iran;

M. J. H. Walker; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La Conférence a créé un Comité des travaux comprenant le Président et les Vice-Présidents de la Conférence. Les Présidents des commissions constituées par la Conférence, qui ne figuraient pas parmi les sept membres du Bureau mentionnés ci-dessus, furent invités à participer aux débats du Comité des travaux sans droit de vote.

La Conférence a créé une Commission principale composée des représentants de tous les Etats participant à la Conférence, qui a élu comme Président, M. Charles Vaille, représentant de la France et, comme Vice-Présidents, M. C. L. Hsia, représentant de la Chine et le docteur Cemalettin Or, représentant de la Turquie. La Conférence a créé, en outre, un Comité de rédaction qui a élu comme Président, M. Dragan Nikolic, représentant de la Yougoslavie, et comme Vice Président. M. Robert E. Curran, C. R., membre de la délégation du Canada, ainsi qu'une Commission de vérification des pouvoirs qui a élu comme Président M. Luciano Joublanc Rivas, représentant du Mexique.

La Conférence a pris comme base de discussion le texte du Protocole établi par le Secrétaire général con formément aux principes adoptés par la Commission des stupétiants lors de sa sixième session tenue du 10 avril au 24 mai 1951.

La Conférence a adopté et ouvert à la signature le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, annexé au présent Acte final; la Conférence a aussi adopté les résolutions annexées au présent Acte final.

En foi de quoi, les représentants et observateurs sous signés ont apposé leur signature sur le présent Acte final, réservant la position de leurs gouvernements respectifs quant à leur adhésion au Protocole.

Fait à New York, le vingt-trois juin mil neuf cent cinquante-trois, en un seul exemplaire en anglais, chi nois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent Acte final et le Protocole y atmexé seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en adressera des copies certifiées conformes aux Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole.

Pour le Roynume de Belgique J. Wouldroun

Pour l'Union Birmane U Ba Maung

Pour le Cambodge Charles Valle

Pour le Canada David M. Johnson

Pour le Chili Rudecindo Ortega

Pour la Chine Ching Lin Hsia

Pour le Danemark William Bobberg Pour la République Dominicaine Joaquin E. Salazar

Pour l'Equateur
ARTURO MENESES PALLARES

Pour l'Egypte Yehla Sami

Pour la France Charles Vaille

Pour la République Fédérale d'Allemagne

Dr. Hans E. Riesser Dr. Heinrich Danner

Pour la Grèce Alexis Kyrou

Pour l'Inde

E. S. KRISHNAMOORTHY

Pour l'Iran

Pour l'Irak N. A. Umari

Pour Israël Moshe Tov

Pour l'Italie Guerino Roberti

Pour le Japon Torao Ushiroku

Pour la République de Corée D. Y. Namkoong

Pour le Liban Halim Shebba

Pour le Liechtenstein A. Lindt

Pour le Mexique
Luciano Joublanc Rivas

Pour Monaco
M. Palmaro

Pour le Royaume des Pays-Bas H. Jonker

Pour le Pakistan V A. HAMDANI

Pour la République des Philippines Eduardo Quintero Melouiades Ibánez

Pour l'Espagne R. de la Presilla

Pour la Suisse A. Lindt

Pour la Turquie

Dr. CEMALETTIN OR

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Inlande du Nord

J. H. WALKER

J. K. T. JONES

Pour les Etats-Unis l'Amériqué,
Harry J. Anslinger

Pour le Vietnam
Phan-Huy-Ty

Pour la Yougoslavie Dragan Nikolië

#### **OBSERVATEURS**

Pour l'Argentine

Pour la Bolivie

Pour le Costa-Rica RUBÉN ESQUIVEL Pour Haïti

Pour l'Indonésie

Pour la Suède BERTH. RENBORG Pour la Thaïlande

# Le Président de la Conférence A. LINDT

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies DAG HAMMARSKJOLD

Le Secrétaire exécutif de la Conférence G. E. YATES

> Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

#### Résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur l'opium

#### I. LA CONFÉRENCE,

Considérant qu'il importe que le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé ce jour, soit mis en vigueur le plus rapidement possible et qu'il soit adopté et appliqué par le plus grand nombre d'Etats VIII. La Conférence, possible.

Prie le Conseil économique et social et le Secrétaire general de l'Organisation des Nations Unies de ne negliger aucun effort:

- a) pour que soit obtenue, dès que possible, la ratifi cation du Protocole, ou l'adhésion à cet instrument, par tout Etat Membre et par tout Etat non membre, invité, conformément aux instructions données par le Conseil. à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le Protocole, et par tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du Protocole; et
- b) pour que les Etats qui ne sont pas devenus par ties au Protocole mettent en œuvre dans toute la mesure du possible les dispositions du Protocole.

# II. LA CONFÉRENCE,

Déclare que les expressions « substances stupéfiantes », « stupéfiants », « alcaloïdes stupéfiants » et autres expressions analogues employées dans le Protocole signifient les « drogues » dérivées de l'opium qui tombent sous le coup des dispositions de la Convention de 1931.

#### III. LA CONFÉRENCE.

employé dans le Protocole sera interprété comme com-situation qui laisse gravement à désirer.

prenant la signification du verbe anglais to grow et que tous les dérivés du verbe to cultivate seront interprétés comme comprenant la signification des dérivés correspondants du verbe to grow.

# IV. LA CONFÉRENCE,

Rappelant les dispositions de l'article 4 du Protocole, Déciare qu'il est entendu que les mesures de contrôle énoncées dans cet article ne s'appliquent pas aux pavots cultivés exclusivement à des fins ornementales.

#### V LA CONFÉRENCE.

Rappelant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 7 du Protocole relatives à l'exportation, dans certaines circostances, d'opium saisi,

- 1. Suggère que le Comité central permanent devrait ordinairement donner l'autorisation d'exportation prévue dans ce paragraphe, sous réserve que les conditions mentionnées dans ce paragraphe soient remplies, et
- 2. Déclare que la Partie intéressée n'a pas le droit d'effectuer ou d'autoriser une exportation de ce genre avant d'avoir obtenu la permission du Comité.

#### VI LA CONFÉRENCE,

Rappelant que la définition de l'opium insérée au chapitre premier du Protocole exclut les préparations galéniques qui sont préparées à partir de l'opium, telles que teinture d'opium, laudanum, poudre de Dover et élixir parégorique,

Déclare qu'il est convenu que les Parties au Protocole doivent, aux termes de l'article 9, fournir des statistiques rendant complètement compte des préparations opiacées visées au point iii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole.

#### VII. LA CONFÉRENCE,

Déclare que le mot « année » doit toujours être compris, dans le Protocole, comme désignant la période de douze mois qui s'écoule entre le 1er janvier et le 31 dé-

Considérant que le contrôle international de la production et du commerce de l'opium fonde sur les statistiques fournies par les Parties au Protocole est un élément indispensable de la limitation et de la réglementation de l'opium telles qu'elles sont prévues dans le Protocole,

Déclare que le Comité central permanent qui, en vertu des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de prescrire des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de prescrire les formulaires pour la présentation des évaluations et des statistiques, est, de ce fait, habilité à exiger que les évaluations et statistiques fournies indiquent le degré d'hydratation pour l'opium faisant l'objet desdites évaluations et statistiques.

# IX. LA CONFÉRENCE,

Rappelant les dispositions de l'article 11 du Protocole relatives aux enquêtes sur les lieux par le Comité central permanent,

Déclare qu'il est entendu que le Comité ne provoquera une enquête sur les lieux que pour autant qu'il paraîtra nécessaire pour l'éclairer sur la situation dans un pays ou territoire quelconque en ce qui concerne l'application d'une disposition importante du Protocole, ou s'il Déclare que le verbe anglais to cultivate tel qu'il est y a lieu de croire qu'il existe en matière d'opium une

#### X. LA CONFÉRENCE,

Rappelant qu'aux termes de la Convention de l'opium de La Haye de 1912, de l'Accord sur l'opium de Genève de 1925 et de l'Accord sur l'opium de Bang kok de 1931, les deux derniers tels qu'amendés par le Protocole du 11 décembre 1946, les Parties à ces instru ments se sont engagées à réaliser la suppression de la fabrication, du commerce intérieur et de l'emploi de l'opium préparé, ainsi que de l'habitude de fumer l'opium,

Déclare que rien dans le Protocole, et notamment ni l'inclusion de l'opium préparé dans la définition de l'opium, ni l'insertion à l'arficle 19 de mesures tran sitoires, ne peut être interprété comme modifiant l'obligation des Etats intéressés de supprimer de façon définitive et complète, dans les moindres délais possi bles, l'emploi de l'opium préparé et l'habitude de fumer l'opium.

# XI, LA CONFÉRENCE,

Rappelant les mesures transitoires prévues à l'article 19 du Protocole relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux,

Déclare qu'aux fins de l'application du Protocole l'expression « usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux » s'entend de l'usage de l'opium sans assis tance médicale pour faire disparaître une douleur autre que celle provoquée par l'opiomanie ou par toute autre forme de toxicomanie, à l'exclusion:

- a) de l'usage de l'opium délivré au public confor mément à l'article 9 de la Convention de 1925;
- b) de l'usage des drogues contenant de l'opium qui sont soustraites à l'application de la Convention de 1925 en vertu des dispositions de son article 8; et
  - c) de l'habitude de fumer l'opium.

# XII. LA CONFÉRENCE,

Rappelant les mesures transitoires prévues à l'article 19 du Protocole relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux;

Nonobstant le délai maximum fixé à cet article pour l'abolition de l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux,

1. Invite instamment les Parties formulant une déclaration en vertu de l'article 19 à abolir aussitôt que possible l'usage de l'opium pour ces besoins; et

2. Déclare qu'aucune des dispositions de l'article 19 ne doit être considérée comme autorisant une atténua tion de toute restriction déjà imposée à cet effet par ces Parties.

#### XIII. LA CONFÉRENCE,

Rappelant les mesures transitoires visées a l'article 19 relativement à l'usage de l'opium pour des besoins quasi médicaux,

Déclare que les stocks d'opium détenus par les commerçant au détail autorisés à vendre de l'opium fourni par les services officiels compétents pour être utilisés pour des besoins quasi médicaux conformément aux règles et règlements en vigueur concernant l'emploi de l'opium pour de tels besoins, ne seront pas considérés comme faisant partie des « stocks » définis à l'article premier du Protocole.

#### XIV LA CONFÉRENCE,

des Conventions de 1925 et de 1931 (document de la So-Nations Unies,

ciété des Nations C. 774.M.365.1932.XI) ont été d'une valeur considérable pour un certain nombre de gouvernements, auxquels ils ont servi de guides pour l'élaboration de mesures législatives et administratives en vue de l'application des Conventions dans leurs territoires,

- 1 Recommande qu'un code similaire soit rédigé et distribué aux gouvernements, ces derniers étant priés de s'en inspirer autant que possible pour élaborer les mesures législatives et administratives nécessaires en vue de l'application du Protocole dans leurs territoires;
- 2. Invite le Conseil économique et social à demander à la Commission des stupéfiants de préparer un

# XV La Conférence,

Rappelant que le Conseil économique et social, sur la recommandation de la Commission des stupénants, a convenu qu'aux fins du Protocole, seuls les pays qui ont exporté de l'opium au cours de l'année 1950 devasent être autorisés à exporter de l'opium,

Considérant qu'il est nécessaire de limiter le nombre des pays qui produisent de l'opium pour l'exportation afin de limiter la production d'opium,

Ayant décidé en conséquence d'adopter le principe de la limitation du nombre de ces pays, et de mettre en œuvre ce principe dans le Protocole en limitant aux pays suivants: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, le droit d'exporter de l'opium, à condition qu'ils deviennent parties au Protocole,

Estimant que le commerce international de l'opium ne devrait pas faire l'objet de plus de restrictions que ne l'exige la limitation effective de la production de

Recommande aux Parties de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les pratiques commerciales restrictives (telles que la fixation des prix, l'allocation ou la limitation de la production ou des marchés et la discrimination en matière de prix) qui entraversient le commerce international normal, selon des prix et des conditions équitables et raisonnables, de l'opium destiné à des usages médicaux et scientifiques, et, au cas ou un organisme ou un office intergouvernemental compétent pour connaître de telles pratiques commerciales restrictives viendrait à être créé, de le saisir de toutes questions qui se rapportent à de telles pratiques.

#### XVI. LA CONFÉRENCE,

Rappelant qu'en matière de commerce international de l'opium, il est nécessaire, pour les besoins de la lutte contre le trafic illicite et pour la protection de l'humanité contre le danger de la toxicomanie, de restreindre la liberté d'action des Etats,

Déclare néanmoins que les restrictions au commerce international de l'opium, énoncées dans le Protocole, ne doivent pas être considérées comme un précédent en vue de restriction à la liberté du commerce international.

#### XVII. LA CONFÉRENCE,

Eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités assumées par l'Organisation des Nations Unies, en matière de contrôle international des stupéfiants, et

Considérant que les dispositions prises dans le Pro-Rappelant que les codes modèles pour l'application tocole ressortissent au domaine de l'Organisation des

- 1. Invite le Conseil économique et social à recommander à l'Assemblée générale:
- i) d'approuver la prise en charge des fonctions et des responsabilités dévolues par le Protocole à des or ganes des Nations Unies et,
- ii) de faire figurer le Protocole au nombre des instruments internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants afin d'assigner aux l'arties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, confor mément à la résolution 455 (V) de l'Assemblée générale. une juste part des dépenses assumées par l'Organisation des Nations Unies qui découlent des dispositions des dits instruments; et
- 2. Invite le Conseil économique et social à proposer l'insertion de cette question à l'ordre du jour de la huitième session de l'Assemblée générale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Protocole visant à limiter et a règlementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium.

#### PRÉAMBULE

Résolues à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie et le trafic illicité des stupéfiants et con scientes que seule une étroite coopération entre tous les Etats peut permettre à ces efforts d'atteindre leur but,

Rappelant que, par la voie d'instruments interna tionaux, des efforts ont été déployés en vue de la réalisation d'un système efficace de contrôle des stu pétiants et mues par le désir de renforcer ce contrôle sur les plans national et international.

Considérant, toutefois, qu'il est indispensable de limiter aux besoins médicaux et scientifiques et de réglementer la production des matières premières à partir désquelles il est obteun des drogues stupéfiantes naturelles, et constatant, que les problèmes les plus urgents sont ceux du contrôle de la culture du pavot, et de la production de l'opium,

Les Parties contractantes, Ayant décidé de conclure un protocole à ces fins, Sont convenues des dispositions suivantes:

#### CHAPITRE PREMIER

#### DEFINITIONS

# Article premier Définitions

Rauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci-après s'appliquent aux dispositions du présent Protocole. On entend

Par « Convention de 1925 », la Convention interna tionale de l'opinm signée à Genève le 19 février 1925 et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946;

Par « Convention de 1931 », la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des dée par le Protocole du 11 décembre 1946;

Par « Comité », le Comité central permanent créé en vertu de l'article 19 de la Convention de 1925;

Par « Organe de contrôle », l'Organe de contrôle créé en vertu de l'article 5 de la Convention de 1931;

Par « Commission », la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies;

Par « Conseil », le Conseil économique et social des Nations Unies;

Par « Secrétaire général », le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

Par a pavot », la plante Paparer somniferum L., et toute autre plante de l'espèce Papaver qui permettrait la production de l'opium;

Par « paille de pavot », toutes les parties du pavot (à l'exception des graines) dont, après le fauchage du pavoi, on peut extraire des simpétiants;

Par « opium », le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l'opium brut, l'opium medicinal et l'opium préparé, à l'exclusion des préparations galéniques;

Par « production », l'opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter de l'opium;

Par « stocks », la quantité totale d'opium détenue légalement sur le territoire d'un Etat donné, à l'exclusion : 1) des quantités détennes par les pharmaciens détaillants et par les institutions ou les personnes compétentes dans l'exercice licite de leur fonctions thérapentiques on scientifiques, et 2) des quantités détenues par le gouvernement de cet Etat, ou se trouvant sous sa surveillance, et destinées à des usages militaires;

Par « territoire », toute partie d'un Etat donné qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'antorisation d'exportation prévu par la Convention de 1925;

Par « exportation » ou « importation », dans leur acception respective, le transfert matériel d'opium d'un Etat donné à un autre Etat ou d'un territoire douné d'un Etat à un autre territoire du même Etat.

#### CHAPITRE II

REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION, DU COMMERCE ET DE L'EMPLOI DE L'OPIUM

# Article 2 Emploi de l'opium

Les Parties doivent limiter l'emploi de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.

# Article 3 Contrôle dans les Etats producteurs

Dans le but de contrôler la production, le commerce et l'emploi de l'opium:

- 1. Tont Etat producteur doit établir, s'il ne l'a déjà fait, et maintenir un on plusieurs organismes d'Etat spécialisés (désignés ci-après dans le présent article par le terme Organisme, afin d'accomplir les fonctions qui lui, ou leur, sont dévolues dans le présent article. Les fonctions visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article doivent être exécutées par un seul organisme si la Constitution de l'Etat intéressé le permet.
- 2. La production doit être limitée à des régions désistupéliants, signée à Genève le 13 juillet 1931 et amen gnées par l'Organisme on, le cas échéant, par les autorités gouvernementales compétentes.

- 3. Les cultivateurs détenteurs d'une licence délivrée par l'Organisme ou, le cas échéant, par les autorités des quantités exportées et pour celui des quantités utigouvernementales compétentes sont seuls autorisés à se lisées; livrer à la production.
- sur lequel la culture du pavot est autorisée.
- 5. Tout cultivateur du pavot doit être requis de livrer la totalité de sa récolte d'opium à l'Organisme. L'Organisme doit acheter la récolte et en prendre matériellement possession dès que possible.
- 6. L'Organisme ou, le cas échéant, les autorités gouvernementales compétentes auront seuls le droit d'in porter, d'exporter, de se livrer au commerce du gros de l'opium et de conserver des stocks d'opium, à l'exception des stocks détenus par des fabricants autorisés à fabriquer des alcaloides à partir de l'opium.
- 7. Aucune dispositions du présent article ne doit être considérée comme permettant dérogation aux obliga tions déjà contractées et aux lois promulgnées par une Partie, conformément aux Conventions existantes relatives au contrôle de la culture du pavot.

#### Article 4

# Contrôle de la culture du parot destinée à des fins autres que la récotte de l'opium

Toute Partie qui autorise la culture et l'utilisation du pavot à des fins autres que la production de l'opium, que cette Partie permette ou non la production de Popium, s'engage :

- a) à promulguer toute loi ou tout règlement nécessaire en voe d'assurer:
- i) que les pavots cultivés à des fins antres que la production de l'opium ne serviront pas à produire de
- ii) que la fabrication de substances stupéfiantes à partir de la paille de pavot sera contrôlée de façon
- b) à communiquer au Secrétaire général le texte de tonte loi ou de tout règlement promulgué à cette fin ; et,
- c) à communiquer chaque année au Comité, à la date fixée par ce l'ernier, les statistiques des importa tions et des exportations de paille de pavot effectnées. à quelque fin que ce soit, au cours de l'année précédente.

# Article 5

#### Limitation des stocks

En vue de limiter aux besoins médicaux et scientifi ques la quantité d'opium produite dans le monde:

- 1 Les Parties doivent réglementer la production, l'exportation et l'importation de l'opium de telle manière que les stocks détenns par tonte Partie au 31 dé cembre de chaque aunée ne dépassent pas :
- a) pour tout Etat producteur énuméré à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6, la somme totale de la quantité d'opium exportée par cet Etat à des fins médicaux on scientifiques et de la quantité d'opium utilisée à l'intérieur de cet Etat pour la fabrication d'alcaloi des au cours de deux années, quelles qu'elles soient. plus la moitiée de la quantité totale utilisée pour la fabrication d'alcaloïdes et de celle exportée pour une antre année quelle qu'elle soit, les dites années étant désignées par cette Partie sons réserve qu'elles soient

droit de désigner des périodes différentes pour le calcul

- b) pour toute Partie autre que celle visée à l'ali-4. Toute licence doit spécifier la superficie du terrain néa a) du présent paragraphe qui, compte tenu des dispositions des Conventions de 1925 et de 1931 pour antant qu'elles sont applicables à cette Partie, permet la fabrication d'alcaloides, ses besoins normanx pour une période de deux ans. Le montant de ces besoins est fixé par le Comité;
  - c) pour toute autre Partie, le montant total de l'opium consommé au cours de cinq années précédentes.
  - 2. a) Si un des Etats producteurs visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article décide de cesser d'être producteur d'opium pour l'exportation et souhaite ne plus être inclus dans la catégorie d'Etat producteur établie par l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6, il doit adresser au Comité une déclaration à cet effet au moment où la prochaine notification anunelle devrait être effectuée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article. A partir du moment où elle formule une telle déclaration, la l'artie auteur de celle-ci u'est plus censée faire partie des Etats mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 et elle ne sera plus admise à en faire partie à l'avenir. Dès reçu de cette déclaration, le Comité inscrit, selon le cas, la Partie intéressée dans l'une ou l'antre des catégories prévues par les alinéas b) ou c) du paragraphe 1 et en adresse notification à toutes les autres l'arties au présent Protocole. Aux fins du présent Protocole tout changement de catégorie prend effet à la date de la notification du Comité;
  - b) la procédure définie à l'alinea précédent est applicable à toute déclaration présentée par une l'artie désirense de se voir transférée de la catégorie prévue à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article à celle que vise l'alinéa c) du même paragraphe ou vice versa, etant entendo, toutefois, que dans ce cas la Partie en question peut, sur sa demande, être réadmise dans la catégorie à laquelle elle appartenait précédemment.
  - 3. a) Les quantités d'opium stipulées aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent article sont calculées sur la base des statistiques arrêtées par le Comité dans ses rapports annuels, y compris celles de la période prenant fin au 31 décembre de l'année précédente telles qu'elles sont publiées ultérieurement:
  - b) toute Partie à laquelle s'appliquent les alinéas a) on b) du paragraphe 1 du présent article doit notifier chaque année au Comité, selon le cas:
  - i) les périodes de référence qu'elle a choisies conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 du present article, ou
  - ii) la quantité d'opium qu'elle désire voir considérer par le Comité comme représentant ses besoins normaux pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article;
  - c) la notification prévue à l'alinéa précédent doit parvenir au Comité au plus tard le premier jour du mois d'août de l'année qui précède la date à laquelle cette notification se rapporte;
- d) si une Partie qui est tenue d'adresser une des notifications prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe ne l'a pas fait à la date prévue, le Comité doit. sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, adopter les données contennes dans la dernière notification postérieures au 1er janvier 1946. Ladite l'artie sera en pertinente effectuée par cette Partie. Si le Comité ne

reçoit de la Partie en cause aucune notification pertinente, il doit, selon le cas et sans consulter de nouveau cette Partie, mais en tenant dûment compte des renseignements dont il dispose, des buts du présent Protocole et des intérêts de ladite Partie:

i) choisir les périodes de référence visées à l'ali-

néa a) du paragraphe 1 du présent article, ou

ii) fixer la quantité représentant les besoins normaux visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article;

- e) si le Comité reçoit une notification à une date postérieure à celle qui est fixée à l'alinéa c) du présent paragraphe, il peut agir comme si cette notification lui était parvenue en temps voulu;
  - f) le Comité notifie chaque année:
- i) à toute Partie visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, quelles sont les années de référence choisies en conformité soit dudit alinéa soit des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article;
- ii) à toute Partie visée à l'alinéa b) du para graphe 1 du présent article, quelle est la quantité d'opium qu'en conformité dudit alinéa il considère comme représentant les besoins normaux de cette Partie;
- g) le Comité envoie les notifications visées à l'ali néa f) du présent paragraphe au plus tard le 15 décembre de l'année qui précède la date à laquelle se rapportent les renseignements qu'elles contiennent.
- 4. a) En ce qui concerne les Etats parties au présent Protocole à la date de son entrée en vigueur les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à la date du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur:
- b) en ce qui concerne tout autre Etat, les dispositions du paragraphe 1 du présent article prennent effet à dater du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Etat en question est devenu partie au Protocole.
- 5. a) Si le Comité estime que les circonstances sont exceptionnelles, il peut sous les conditions et pour la période de temps qu'il détermine, dispenser une Partie d'observer les obligations prévues par le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne le niveau maxi-

mum des stocks d'opium;

Protocole dans un Etat producteur visé à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 des stocks d'opium dépassant le niveau maximum autorisé par l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, le Comité, à sa discrétion, doit tenir compte de cet état de choses pour éviter que l'Etat en question en subisse les difficultés écono miques qu'entraînerait une réduction trop rapide des stocks d'opium au niveau maximum prescrit par l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.

#### Article 6

#### Commerce international de l'opium

- 1. Les Parties s'engagent à limiter l'importation et l'exportation de l'opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.
- 2. a) Sans qu'il soit par là dérogé aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 7, les Parties s'engagent à ne pas permettre l'exportation et l'importation d'opium autre que l'opium produit dans l'un quelcon que des Etats ci-après qui, au moment où s'effectuera tité en excédent devra être détruite.

l'importation ou l'exportation considérée, sera partie au présent Protocole:

Bulgarie, Grèce,

Inde,

Iran, Turquie,

Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie;

b) les Parties s'engagent à ne pas permettre l'importation de l'opium en provenance d'un Etat quelconque qui n'est pas partie au présent Protocole.

- 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, toute Partie peut autoriser, exclusivement pour sa consommation intérieure et sans dépasser les besoins d'une année, l'importation et l'exportation, s'effectuant entre ses territoires, d'opium produit dans un de ces territoires.
- 4. Les Parties doivent appliquer aux importations et aux exportations d'opium le système de certificats d'importation et d'autorisations) d'exportation prévu par le chapitre V de la Convention de 1925, sous réserve que l'article 18 de cette dernière sera inapplicable. Il sera néanmoins loisible à une Partie d'imposer relativement à ses importations et à ses exportations d'opium des conditions plus restrictives que celles stipulées par le chapitre V de la Convention de 1925.

#### Article 7

# Disposition de l'opium saisi

- 1. Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent article, tout opium saisi lors de transactions illicites doit être détruit.
- 2. Toute Partie a le droit de faire transformer, sous son contrôle, en totalité ou en partie, en substances non stupéfiantes, les stupéfiants contenus dans l'opium saisi, ou a le droit de réserver, en totalité ou en partie, cet opium et les alcaloïdes qui peuvent être fabriqués à partir de cet opium, à telles utilisations d'ordre médical ou scientifique que le gouvernement pourra en faire, ou qui pourront en être faite sous son contrôle.
- 3. Tout Etat producteur énuméré à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 et qui est partie au présent Protocole a le droit de consommer et d'exporter l'opium saisi dans son pays ou les alcaloïdes fabriqués à partir de cet opium.

4. L'opium saisi et qui pourra être identifié comme dérobé d'un entrepôt d'Etat ou autre entrepôt licite

peut être restitué à son propriétaire.

5. Toute Partie qui ne permet sur son territoire ni la production de l'opium ni la fabrication d'alcaloïdes de l'opium peut, dès qu'elle a obtenu l'autorisation du Comité, exporter, vers le territoire d'une Partie qui fabrique des alcaloïdes de l'opium, une quantité déterminée d'opium que ses propres autorités ont saisie, afin d'obtenir, en contrepartie, des alcaloïdes de l'opium, ou des drogues contenant des alcaloïdes de l'opium, ou encore afin de faire extraire ces alcaloïdes pour ses propres besoins médicaux ou scientifiques. Toutefois, la quantité d'opium ainsi exportée pour une année donnée ne pourra être supérieure à la quantité équivalant, en opium, aux besoins annuels de la Partie exportatrice tant en opium médical qu'en drogues contenant de l'opium ou des alcaloïdes de l'opium; la quantité en excédent devra être détruite.

## CHAPITRE III

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES GOUVERNEMENTS

#### Article 8

#### Evaluations

- 1. D'une façon analogue à ce qu'à prévu pour les « drogues » la Convention de 1931, chaque Partie doit faire parvenir au Comité des évaluations pour l'année suivante concernant chacun de ses territoires et portant sur:
- a) la quantité d'opium requise pour être utilisée comme telle pour les besoin médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparation exonérées conformément à l'article 8 de la Convention de 1925;
- b) la quantité d'opium requise pour la fabrication d'alcaloïdes;
- c) les stocks qu'elle a l'intention de maintenir, compte tenu des dispositions de l'article 5, et la quan tité d'opium qu'il est nécessaire d'ajouter ou de retrancher aux stocks existants pour les porter au niveau voulu;
- d) les quantités d'opium qu'elle a l'intention soit d'ajouter aux stocks qu'elle peut avoir constitués à des fins militaires, soit de retrancher desdits stocks en vue de les mettre dans le commerce licite.
- 2. Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire on entend la somme des quantités spécifiées aux alinéas a) et b) du paragraphe précédent, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks visés aux alinéas c) et d) du même paragraphe au niveau voulu, on diminuée de la fraction de ces stocks qui dépasserait ce niveau. Toutefois, il ne droit être tenu compte de ces augmentations et diminutions que pour autant que les Parties intéressées auront fait parvenir en temps voulu au Comité les évaluations nécessaires.
- 3. Chaque Partie qui autorise la production de l'opium doit faire parvenir chaque année au Comité pour chacun de ses territoires une évaluation de la superficie (en hectares), indiquée aussi exactement que possible, sur laquelle elle se propose de cultiver du pavot en vue de récolter de l'opium, et des évaluations approximatives de la quantité d'opium à récolter ba sées sur le rendement moyen au cours des cinq années qui précèdent. Si la culture du pavot à cette fin est autorisée dans plus d'une région, ces renseignements doivent être fournis séparément pour chaque région.
- 4. a) Les évaluations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être établies selon le modèle qui est prescrit de temps à autre par le Comité;
- b) chaque évaluation doit être envoyée au Comité de manière à lui parvenir pour la date qu'il a prescrite. La date fixée peut ne pas être la même pour les évaluations visées au paragraphe 1 du présent article et pour celles visées au paragraphe 3. Le Comité, tenant compte récolter de l'opium et la quantité d'opium qui y a été des dates différentes auxquelles a lieu la récolte de récoltée; l'opium, peut aussi fixer des dates différentes pour les évaluations que les Parties doivent fournir en vertu les quantités d'opium soit livrées au commerce de dédu paragraphe 3 du présent article.
- exposé de la méthode employée pour l'établir et pour et dûment autorisées dans l'exercice de leurs fonctions calculer les dissérentes quantités qui y sont inscrites. médicales;

- 6. Les Parties peuvent fournir des évaluations supplémentaires, diminuant ou augmentant les évaluations primitives; ces évaluations supplémentaires doivent être envoyées promptement au Comité avec l'explication des raisons des modifications apportées. A l'exception de l'alinéa b) du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 9, les dispositions du présent article s'appliquent à ces évaluations supplémentaires.
- 7. Les évaluations doivent être examinées par l'Organe de contrôle, lequel peut demander toute indication ou précision supplémentaire pour compléter une évaluation ou pour expliquer toute indication qui y figure, et peut modifier, avec le consentement du gouvernement intéressé, ces évaluations.
- 8. Le Comité doit demander, pour les pays ou territoires auxquels le présent Protocole ne s'applique pas, des évaluations établies conformément aux dispositions du présent Protocole.
- 9. Si, pour tout pays ou pour tout territoire, des évaluations ne parviennent pas au Comité à la date fixée par celui-ci conformément à l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent article, ces évaluations doivent être établies, autant que faire se pourra, par l'Organe de contrôle.
- 10. Les évaluations prévues au paragraphe 1, y compris les évaluations établies par l'Organe de contrôle conformément au paragraphe 9 du présent article, ne doivent pas être dépassées par les Parties tant qu'elles n'auront pas été amendées, le cas échéant, par des évaluations supplémentaires.
- 11. S'il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité en vertu le l'article 9 du présent Protocole ou de l'article 22 de la Convention de 1925 que la quantité d'opium exportée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies au paragraphe 2 du présent article pour ce pays ou ce territoire, augmenté de ses exportations constatées, le Comité doit en aviser immédiatement toutes les Parties. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant l'année en question, aucune nouvelle exportation à destination dudit pays ou terri-
- a) dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie pour ce pays ou territoire, en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou
- b) dans le cas exceptionnels ou l'exportation est, de l'avis de la Partie exportatrice, essentielle aux intérêts de l'humanité ou au traitement des malades.

#### Article 9

#### Statistiques

- 1. Les Parties doivent fournir au Comité pour chacun de leurs territoires:
- a) le 31 mars au plus tard des statistiques, portant sur l'année précédente, indiquant:
- i) la superficie cultivée en pavots aux fins de
- ii) la quantité d'opium consommée, c'est-à-dire tail, soit remises, en vue d'être dispensées ou adminis-5. Chaque évaluation doit être accompagnée d'un trées, à des hôpitaux ou à des personnes compétentes

iii) la quantité d'opium employée pour la fabrication d'alcaloïdes ou de préparations opiacées, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparation pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l'exportation, le tout conformément aux dispositions des Conventions de 1925 et 1931;

iv) la quantité d'opium saisie dans le trufic illicite et confisquée et la manière dont il en a été disposé

- b) le 31 mai au plus tard des statistiques indiquant les stocks détenus au 31 décembre précédent : dans les statistiques relatives à ces stocks, il ne sera pas tenu compte des quantités d'opium détenues par une l'artià des fins militaires au 31 décembre 1953, mais il sera tenu compte de toute quantité qui y serait ultérieure ment ajoutée et de toute quantité qui en aurait été reitrée et mise dans le commerce licite; et
- c) dans les quatre semaines qui suivent la fin du trimestre auquel elles se rapportent, des statistiques trimestrielles indiquant le montant des importations et des exportations d'opium.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article\_sont établies sur les formulaires dont le Comité prescrit l'emploi et de la façon qu'il détermine.

- 3. Les Etats producteurs, parties au présent Protocole, fourniront aussi exactement que possible au Comité, s'ils ne l'ont déjà fait, les statistiques requises au point i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article pour les années 1946 et suivantes.
- 4. Le Comité publie les statistiques visées au présent article, sous la forme et aux intervalles qu'il juge ap propriés.

# Article 10

# Rapports au Secrétaire général

1. Les Parties doivent fournir au Secrétaire général les rapports suivants:

a) un rapport relatif à l'organisation et aux attributions conférées par l'article 3 à l'Organisme visé à cet article et aux attributions conférées par l'article 3 aux, autres autorités compétentes;

μίθ) un rapport relatif aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qu'elles auront prises

en conformité des dispositions du Protocole;

Protocole. Ce rapport annuel relatif au fonctionnement du Protocole. Ce rapport doit être établi en suivant le mo dèle prescrit par la Commission et peut être inclus dans les rapports annuels visés à l'article 21 de la Convention de 1931 ou y être annexé.

2. Les Parties doivent en outre fournir au Secrétaire général les informations supplémentaires au sujet de toutes modifications importantes concernant les questions visées au paragraphe précédent.

#### CHAPITRE IV

MESURES INTERNATIONALES DE SURVEILLANCES
ET DE MISE EN OEUVRE

#### Article 11

#### Mesures administratives

1. Afin de surveiller l'exécution des dispositions du présent Protocole, le Comité peut prendre les mesures suivantes:

#### a) Demande de renseignements

Le Comité est autorisé à demander confidentiellement aux Parties des renseignements sur la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole et, à cet égard, à faire aux Parties intéressées toutes suggestions appropriées;

#### b) Demande d'explications

Si, à lumière des renseignements dont il dispose, le Comité est d'avis qu'une disposition importante quelconque du présent Protocole n'est pas respectée dans un pays ou territoire quelconque, ou que la situation qui y existe en matière d'opium appelle des éclaircissements, le Comité a le droit de demander confidentiellement des explications à la Partie intéressée.

#### e) Proposition de mesures correctives

Si le Comité le juge opportun, il peut appeler confidentiellement l'attention d'un gouvernement sur l'ine-xécution par celui-ci, dans une mesure appréciable, d'une disposition importante quelcouque du present Protocole ou sur une situation, en matière d'opium, qui laisse gravement à desirer dans l'un quelconque des territoires placès sous son contrôle, le Comité peut demander à ce gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter les mesures correctives exigées par la situation.

# d) Enquête sur les lieux

Si le Comité considère qu'une enquête sur les lieux contribuerait à l'éclairer sur la situation, il peut proposer au gouvernement intéressé l'envoi dans le pays ou territoire en question d'une personne ou d'une commission d'enquête désignée par le Comité. Si ce gouvernement n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à la proposition du Comité, son silence sera considéré comme un refus. Si ce gouvernement donne son consentement explicite à l'enquête, celle-ci sera menée en collaboration avec des fonctionnaires désignés par ce gouvernement.

2. La l'artie intéressée est autorisée à faire, par l'intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité avant qu'une décision soit prise en vertu de l'alinéa c) du paragraphe précédent.

3. Les décision prises en vertu des alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article doivent l'être à la majorité de tous les membres composant le Comité.

4. Si le Comité publie les décisions qu'il a prises en vertu de l'alinéa d) du paragraphe 1 du présent article ou tous renseignements s'y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande.

# Article 12 Mesures de mise en œuvre

#### 1. Déclarations publiques

Si le Comité constate que l'inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave sérieusement le contrôle des stupefiants dans un territoire quelcouque de cette Partie, ou dans un territoire quelconque d'un autre Etat, il peut prendre les mesures sujvantes:

#### a) Communications publiques

Le Comité peut appeler l'attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.

b) Autres déclarations publiques

Si le Comité estime que les mesurés qu'il a prises en vertu de l'alinéa précédent n'ont pas en les effets voulus, il peut publier une déclaration signalant qu'une Partie a enfreint les obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation en matière d'opium dans l'un quel conque de ses territoires ne risque de compromettre le contrôle efficace des stupétiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant d'autres Parties on Etats. En cas de déclaration publique le Comité doit également publier les vues du gouvernement intéressé si celui-ci en fait la demande.

#### 2. Recommandation d'embargo

#### Si le Comité constate:

- a) à l'issue de l'étude des évaluations et des statis tiques fournies conformément aux articles 8 et 9, qu'une Partie a manqué de façon appréciable aux obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole, ou qu'un autre Etat entrave sérieusement l'application efficace de ce Protocole, ou
- b) à la lumière des renseignements dont il dispose. que des quantités excessives d'opium s'accumulent dans un pays ou dans un territoire quelconque ou que le danger existe de voir un pays ou un territoire quelcon que devenir un centre de trafic illicite,

il peut recommander aux Parties un embargo sur l'importation d'opiam en provenance du pays ou du terri toire intéressé ou sur l'exportation d'opium à destina tion du pays on du territoire intéressé, on, à la fois. sur l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminee, soit jusqu'à ce que la situation en ce qui concerne l'opium dans le pays on le territoire en ques tion lui donne satisfaction. L'Etat intéressé à le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 24 de la Con vention de 1925.

# 3. Embargo obligatoire

## a) Déclaration et imposition de l'embargo

Se basant sur toutes constatations faites aux termes des alineas a) ou b) du paragraphe 2 du présent article. le Comité peut prendre les mesures suivantes

- i) le Comité peut annoncer son intention de met tre l'embargo sur l'importation d'opium en provenance du pays on du territoire intéressé ou l'exportation d'opium à destination du pays ou du territoire intéressé. où à la fois sur l'importation et l'exportation d'opium
- ii) si la déclaration prévue au point i) de l'ali néa a) du present paragraphe ne réussit pas à remédier à la situation, le Comité peut mettre l'embargo, à con dition que les mesures moins sévères prévues aux ali néas a) et b) du paragraphe 1 du présent article n'aient pas réussi à corriger, on ne paraissent pas pouvoir cor riger, la situation qui laisse à désirer. L'embargo peut être imposé soit pour une période déterminée soit jnsqu'à ce que la situation dans le pays on le territoire intéressé donne satisfaction au Comité. Le Comité doit aussitôt notifier sa décision à l'Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité doit être con fidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s'y oppose expressément, ne doit pas être révélée jusqu'à ce qu'il soit établi, conformément au point i) de l'alinéa c) du paragraphe 3 du présent article, que l'embargo doit entrer en vigueur.

### b) Appel

i) Un Etat qui a fait l'objet d'une décision d'embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à

- sion, faire confidentiellement connaître par écrit au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de trente jours les raisons de son appel;
- ii) Le Secrétaire général doit, au moment de l'entrée en vigner du present Protocole, demander an Président de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d'appel de trois membres et de deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, mériteront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire général qu'il n'est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s'il n'y procede pas dans les deux mois qui suivent la date à. laquelle il a reçu le demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d'appel est de cinq ana et est renouvelable. Les membres ne doivent, conformé ment aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général, recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d'appel;
- iii) La procédure définie au point ii) de l'alinéa b) du présent paragraphe s'applique aux designations vi sant à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d'appel;
- iv) Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l'exposé des raisons de l'appel prévu au point il de l'alinéa bi du présent paragraphe et prendre promptement les dispositions en vue d'une réunion de la Commission d'appel, afin que celle-ci entende l'appel et statue sur lui. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d'appel et fournir aux membres de la Commission d'appel des copies de la décision du Comité, des communications mentionnées au point i) de l'alinéa b) du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible, et de tous autres documents pertinents;
- v) La Commission d'appel adopte son propre règlement intérieur;
- vi) L'Etat requérant et le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d'appel avant qu'une décision soit prise par celle-ci;
- vii) La Commission d'appel peut maintenir, modifier ou annuler la décision d'embargo prise par le Comité. La décision de la Commission d'appel est definitive et obligatoire et doit être communiquée sans délas au Sécrétaire général;
- viii) Le Secrétaire général doit communiquer à l'Etat requérant et au Comité la décision de la Commission d'appel;
- ix) Si l'Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d'appel et au Comité.

#### e) Application de l'embargo

i) L'embargo imposé en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d'un appel ne parvienne dans les conditions fixées au point i) de l'alinéa b) du présent paragraphe. Dans ce cas, l'embargo doit entrer en vigueur trente jours après le retrait de l'appel ou après la date à laquelle la Commission d'appel a pris une compter de la date de réception par lui de cette déci décision confirmant l'embargo en tout ou en partie;

ii) Dès que, conformément aux dispositions du point i) de l'alinéa c) du présent paragraphe, il est établi que l'embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des conditions de l'embargo auxquelles les Parties doivent se conformer.

#### 4. Garanties de procédure

a) Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l'être à la majorité de tous les membres composant le Comité.

b) L'Etat intéressé est autorisé à faire, par l'intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité, avant qu'une décision soit prise en vertu

du présent article.

c) Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s'y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la décision du Comité n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.

# Article 13

# Application universelle

Les mesures visées au présent chapitre peuvent également, dans la mesure du possible, être prises par le Comité à l'égard d'Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole et à l'égard des territoires auxquels le présent Protocole ne s'applique pas en vertu de l'article 20.

#### CHAPITRE V

#### CLAUSES FINALES

# Article 14

### Mesures d'application

Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives de na ture à rendre pleinement effectives les dispositions du présent Protocole.

# Article 15 Différends

1. Les Parties reconnaissent expressément que la Cour internationale de Justice est compétente pour régler les différends concernant le présent Protocole.

2. A moins que les Parties en cause ne décident d'un autre mode de règlement, tout différend qui viendrait à s'élever entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Protocole sera soumis pour règlement à la Cour internationale de Justice sur la demande de l'une quelconque des Parties au différend.

# Article 16 Signature

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est ouvert jusqu'au 31 décembre 1953 à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le présent Protocole, et de tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du présent Protocole.

# Article 17 Ratification

Le présent Protocole doit être ratifié. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

# Article 18 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre désigné à l'article 16, ou de tout autre Etat non membre auquel le Secrétaire général aura envoyé un exemplaire du présent Protocole à la demande du Conseil. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

# Article 19

# Dispositions transitoires

- 1. A titre transitoire, toute Partie peut, à condition d'avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, autoriser:
- a) l'usage de l'opium sur l'un quelconque de ses territoires pour des besoins quasi médicaux;
- b) la production, l'importation ou l'exportation de l'opium pour de tels besoins en provenance ou à destination de tout Etat ou territoire désigné au moment de la déclaration prévue ci-dessus, à condition:
- i) que l'usage, l'importation on l'exportation de l'opium pour ces besoins aient été à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1950 traditionnel sur le territoire pour lequel la déclaration est faite et qu'ils aient été autorisés a cette date;
- ii) qu'aucune exportation ne soit autorisée vers un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole:
- iii) que la Partie s'engage à abolir, dans un délai déterminé qui doit être stipulé par elle au moment de la déclaration et qui ne doit en aucun cas dépasser quinze ans après la date de la mise en vigueur du présent Protocole, l'usage, la production, l'importation et l'expotation de l'opium pour des besoins quasi médicans.
- 2. Toute Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article est autorisée, dans le délai visé au point iii) de l'alinéa b) dudit paragraphe, à détenir chaque année, en plus des stocks maximums prévus à l'article 5, des stocks égaux aux quantités consommées pour des besoins quasi médicaux au cours des deux années qui précèdent.
- 3. Toute Partie peut également, à titre transitoire et à condition d'avoir fait une déclaration expresse à cet effet au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, permettre de fumer l'opium aux opiomanes âgés au moins de vingt et un ans qui ont été immatriculés à cet effet au 30 septembre 1953 par les autorités compétentes, sous réserve qu'à la date du 1er janvier 1950, l'usage de fumer l'opium ait été autorisé par la Partie intéressée.
- 4. Toute Partie qui fait usage des dispositions transitoires prévues au présent article doit:
- a) inclure dans le rapport annuel qu'elle doit adresser au Secrétaire général, conformément à l'article 10, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de

l'usage, de la production, de l'importation ou de l'exportation de l'opium pour des besoins quasi médicaux et de l'opium à fumer;

2. Pour tout Etat qui dépose l'instrument de ratification ou d'adhésion postérieurement au dépôt des instruments nécessaires à l'entrée en vigueur du présent

- b) présenter séparément, en ce qui concerne l'opium utilisé, importé, exporté et détenu pour les besoins quasi médicaux, et pour l'opium détenu ou utilisé pour être fumé, telles évaluations et statistiques qui doivent être fournies aux termes des articles 8 et 9 du présent Protocole.
- 5. a) Si une Partie qui invoque les dispositions transitoires du présent article ne fournit pas:
- i) le rapport visé à l'alinéa a) du paragraphe 4 dans les six mois suivant l'expiration de l'année à laquelle se rapportent les renseignements qu'il contient,
- ii) les statistiques visées à l'alinéa b) du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles doivent être fournies, conformément à l'article 9.
- iii) les évaluations visées à l'alinéa b) du paragraphe 4, dans les trois mois suivant la date fixée à ce sujet par le Comité, conformément à l'article 8, le Comité ou le Secrétaire général, selon le cas, doit adres ser à la Partie intéressée une communication indiquant son retard, et lui demander de fournir ces renseignements dans les trois mois qui suivent la réception de cette communication;
- b) si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande du Comité ou du Secrétaire général, les dispositions transitoires autorisées par cet article ne doivent plus, à l'expiration de ce délai, s'appliquer à cette Partie.

#### Article 20

#### Clause d'application territoriale

Le présent Protocole s'applique à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres terri toires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf là où le consentement préalable-d'un-territoire-non-métropolitain est nécessaire soit en vertu de la constitution de la Partie ou du territoire non métropolitain, soit en raison de l'usage. Dans ce cas, la Partie doit s'efforcer d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement a été obtenu, la Partie doit le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, le présent Protocole s'ap plique au territoire ou aux territoires désignés par cel le-ci. Dans le cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée doit, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou encore de l'adhésion au présent Protocole, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels le présent Protocole s'applique.

#### Article 21

#### Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le jour de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins vingteinq Etats, dont au moins trois des Etats producteurs indiqués à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6 et au moins trois des Etat fabricants ci-après: République fédérale d'Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse.

2. Pour tout Etat qui dépose l'instrument de ratification ou d'adhésion postérieurement au dépôt des instruments nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle l'Etat en question aura déposé cet instrument.

# Article 22

#### Révision

1. Toute Partie peut, à tout moment, demander la révision du présent Protocole, par une notification adressée au Secrétaire général.

2. Le Conseil, après avoir consulté la Commission, doit recommander les mesures à prendre à la suite de cette demande.

### Article 23

# **D**énonciation

- 1. A l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, chaque Partie pourra, par le dépôt auprès du Secrétaire général d'un instrument écrit, dénoncer le présent Protocole.
- 2. La dénonciation visée au paragraphe 1 du présent article prend effet le 1<sup>er</sup> janvier de la première année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le Secrétaire général.

# Article 24

#### Expiration

Le présent Protocole cesse d'être en vigueur si, par suite de dénonciations notifiées en application de l'article 23, la liste des Parties n'est plus conforme à toutes les conditions établies à l'article 21.

# \_Article\_25\_ Réserves

Exception faite pour ce qui est expressément prévu à l'article 19 relativement aux déclarations permises par cet article, et dans la mesure où le permet l'article 20 en ce qui concerne l'application territoriale, aucune Partie n'a le droit de formuler de réserve relativement à l'une quelconque des dispositions du présent Protocole.

# Article 26

# Notifications du Secrétaire général

Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés aux articles 16 et 18:

- a) les signatures apposées au présent Protocole à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'opium et le dépôt des instruments de ratification et d'adhésion conformément aux articles 16, 17 et 18;
- b) tout territoire qui, conformément à l'article 20, a été porté par l'Etat qui le représente sur le plan international, sur la liste des territoires auxquels s'applique le présent Protocole;
- c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément a l'article 21;
- d) les déclarations et les notifications faites conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 19, les dates auxquelles elles prennent fin et cessent d'avoir effet;

e) les dénonciations faites conformément à l'article 23;

f) les demandes de révision du présent Protocole présentées conformément à l'article 22;

g) la date à partir de laquelle le présent Protocole cesse d'être en vigueur conformément à l'article 24.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme dudit Protocole à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole.

En foi de quoi, les soussignés d'ament autorisés, ont signé le présent Protocole en un exemplaire unique, au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à New York, le vingt-trois juin mil neuf cent cinquante-trois.

Pour l'Afghanistan

Pour l'Albanie

Pour l'Argentine

Pour l'Australie

Pour l'Autriche

Pour le Royaume de Belgique

Pour la Bolivie

Pour le Brésil

Pour la Bulgario

Pour l'Union Birmane

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie

Pour le Cambodge

Pour le Canada

Pour Ceylan

Pour le Chil]

Pour la Chine

Pour la Colombie

Pour la Costa-Rica

Pour Cuba

Pour la Tchécoslovaquie

Pour le Dancmark
WILLIAM BORBERG

Pour la République Dominicaine JOAQUIN E. SALAZAR Pour l'Equateur
ARTURO MENESES PALLARES

Pour l'Egypte Yehia Sami

Pour le Salvador

Pour l'Ethiopie

Pour la Finlande

Pour la France

Pour la France et les territoires de l'Union française (1)

CHARLES VAILLE

Il est expressement déclaré que le Gouvernement français se réserve pour les Etablissements français de l'Inde le droit d'appliquer les dispositions transitoires de l'article 19 du present Protocole, étant entendu que le délat visé au opini lit da l'alinéa b) du paragraphe i de cet article est de quiuze ans à compter de l'entrée en vigneur du Protocole. Le Gouvernement français se réserve également pendam le même délai le droit, conformément aux dispositions transitoires de l'article 19 d'autoriser l'exportation de l'opium vers les Etablissements français de l'Inde (2).

CHARLES VAILLE

Pour la République Fédérale d'Allemagne

Dr. HANS E. RIESSER

Dr HEINRICH DANNER

Pour la Grèce

ALEXIS KYROU

Pour le Guatemala

Pour Haïti

Pour le Honduras

Pour la Hongrie

Pour l'Islande

Pour l'Inde

Traduction du Secrétarial des Nations Unies:

(1) 1. Il est expressément déclaré par les présentes que le Gouvernement de l'Inde, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Protocole, autorisera

i) l'usage de l'optum pour des besoins quasi médicaux

jusqu'au 31 décembre 1959;

ii) la production de l'optum et son exportation pour des besoins quasi médicaux, à destination du Pakistan, de Ceylan, d'Aden, ainsi que des possessions françaises et portugaises dans la péninsule de l'Inde pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iii) l'usage de l'optum à fumer, leur vie durant, par les optomanes âgés au moins de 21 ans qui ont été immatriculés à cet effet par les autorités compétentes le 30 septembre 1953 au plus tard.

(2) Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de modifier la présente déclaration ou de faire toute autre déclaration en vertu de l'article 19 de présent Protocole au moment où il déposera son instrument de ratification.

E. S. KRISNAMOORTHY

Pour l'Indonésie

Pour l'Iran

Pour l'Irak

Pour l'Irlande

Pour Israël

Pour l'Italie
Guerino Roberti

Pour le Japon
Torao Ushiroku

Pour le Royaume de la Jordanie Hachemite

Pour la République de Corés D. Y Namkoong

Pour le Laos

Pour le Liban

Pour le Libéria

Pour la Libye

Pour le Liechtenstein

A. LINDT

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Mexique

Pour Monaco

M PALMARO 26 juin 1953.

Pour le Népal

Pour le Royaume-Uni des Pays-Bas

Pour la Nouvelle-Zélands

Pour le Nicaragua

Pour le Royaume de Norvège

Pour le Pakistan

Pour le Panama

Pour le Paraguay

Pour le Pérou

Pour la République des Philippines
Eduardo Quintero
Melojades Ibánez

Pour la Pologne

Pour le Portugal

Pour la Roumanie

Pour Saint-Marin

Pour l'Arabie Saoudite

Pour l'Espagne

Pour la Suède

Pour la Suisse A. Lindt

Pour la Syrie

Pour la Thaïlande

Pour la Turquie

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine

Pour l'Union Sud-Africaine

Pour l'Union des Républiques Socialistes Sociétiques

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

J. H. WALKER

J. K. T. Jones

Pour les Etats-Unis d'Amérique HARRY L. ANSLIGHE

Pour l'Uruguay

Pour le Vénézuela

Pour le Vietnam Than-Van-Kha

Pour le Yémen

Pour la Yougoslavie Dragan Nikolic - 24 june 1953

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri Martino

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

PREZZO L. 80